6.310 11. Hab 1423

ROMA - ANNO IV - N. 26 - 27 GIUGNO 1942 - XX • SPEDIZIONE IN ABBON, POSTALE

CEONACHE DELLA GUERRA

21 LUG 1949

Lire 1,50

Vietatonico Nemico

IN MARMARICA: PRIGIONIERI DI TUTTI I COLORI



Direzione e Amminis. · Roma · Citta Universitaria - Tel. 490-822

PUBBLICITÀ Milano - Via Manzoni, 14 - Tel. 14.360

ABBONAMENTI alle e Colonie: annuale L. 70 semestrale L. 35 trimestrale L. 26 stero: annuale ... L. 130 semestrale L. 70 trimestrale L. 40

Fascicoli arretrati L. 2 cadauno

A risparmio di maggiori spese di vaglia versare l'importo degli abbona-menti o delle copie arretrate sui CONTO CORRENTE POSTALE 1/24910 TUMMINELLI EDITORE - ROMA - Città Universitazia

Non spedire a parte una lettera o una cartolina con le indicazioni relative al versamento quando tali indicazioni possono essere contenute nello spazio riservato alla causale del versamento nel Bollettino di C/C Postale.

Esce ogni sabato in tutto Italia e costa lire 1,50 I manoscritti onche se non pubblicati non si restituiscono.

TUMMINELLI EDITORE - ROMA



ABBONATI! Provvedete in tempo utile al rinnovo dell'abbonamento usando il nostro C/C Postale N. 1/24910 - Tutte le indica-

zioni possono essere contenute sul detto Bollettino o sul Modulo

di Vaglia Postale. Scrivete ben chiaro oltre al Vostro nome e co-

gnome e indirizzo la parola: RINNOVO

Sono in vendita in limitato numero di copie le copertine in mezza tela e rilievo e l'indice per i volumi PRIMO, SECONDO, TERZO

### CRONACHE DELLA GUERRA

I collezionisti potranno riceverte franco di porto in Italia versando

### LIRE VENTICINQUE

CADAUNA

sul C./C. Postale n. 1/24910 intestate o

TUMMINELLI EDITORE - ROMA, CITTÀ UNIVERSITARIA

ALDO FERRABINO

## NUOVA STORIA DI ROMA

IN PREPARAZIONE

TRE VOLUMI IN ROTOCALCO CON CIRCA 1500 ILLUSTRAZIONI

Questa Storia segue l'espandersi del dominio Romano: dalla prima forte conquista d'oltre Tevere all'ultima, che valicò inaieme il Danubio e l'Eufrate: dunque da Camillo a Traiano. Tale espansione chè passe, non che britorni. Essa fo la realtà di cinque secoli continai. Collaboratono all'impresa i dittatori e i consoli, i triumviri e i principi. Popoli dianzi nemici od ignoti ricevettero tutti da ultimo una legge sola e comune: \*\*salis prablica supruma lex\*. Per comodo del lettore, il racconto sarà distributio nel modo seguente:

PRIMO VOLUME - DA CAMILLO A SCIPIONE SECONDO VOLUME - DA SCIPIONE A CESARE TERZO VOLUME - DA CESARE A TRAIANO

TUMMINELLI EDITORE - ROMA, CITTA UNIVERSITARIA

955 SE L'EPIDEAMIDE BRUCA IBBS TALCO BORATO. L'uso giornaliero del rasoio provoca inevitabilmente irritazioni e bruciori alla pelle del volto. La Ditta GIBBS ha creato un TALCO BORATO che, per la sua particolare composizione, possiede spiccate qualità rinfrescanti e assorbenti, particolarmente indicate per eliminare gli inconvenienti suaccennati. Giornaliera (III) I giene Bellezza Salute A STABLIMENT HALANI GIBBS - MILANO

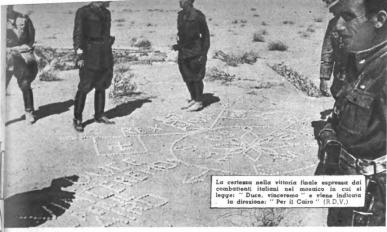



L'avvenimento saliente, di portata mondiale, della settimana scorsa, è la caduta di Tobruk (21 giugno). Questa piazzaforte era l'ultimo lembo della nostra colonia libica rimasto in mano al nemico. Era, inoltre, una posizione che rendeva meno efficiente la nostra attività mediterranea e dalla quale il nemico poteva prendere le mosse per un ritorno offensivo in Cirenaica. Con la riconquista di Tobruk le posizioni si sono invertite. Tobruk non è più una minaccia verso occidente, ma una minaccia verso oriente. L'importanza del possesso di Tobruk è oggi di gran lunga maggiore che nel passato, poichè il valore aeronavale di tale posizione è enormemente accresciuto dopo che anche Creta è caduta nelle mani dell'Asse. Con Tobruk gli inglesi hanno perduto una fortissima posizione difensiva nel sistema mediterraneo e noi abbiamo acquistato qualcosa di più di una potente posizione offensiva: abbiamo definitivamente saldato il nostro predominio mediterraneo.

La caduta di Tobruk ha destato un'impressione enorme in Inghilterra e negli Stati Uniti, dove, a quanto pare, la notizia è giunta assolutamente inattesa. Fino alla vigilia, infatti, la propaganda anglo-americana affermava che la posizione di Tobruk resisteva « brillantemente » nonostante i formidabili colpi dell'Asse. Il bruscò risveglio ha sollevato un'ondata di indignazione contro Churchill, che è categoricamente invitato dalla stampa a dare spiegazioni. Si invocano anche inchieste severe per accertare le responsabilità. Chi meglio di tutti riassume il pensiero dell'opinione pubblica, eccitatissima, è il Daily Mail. « Il generale Rommel ha raggiunto il suo obiettivo principale: sconquassare l'Ottava Armata, in modo da rendere necessario l'invio di rinforzi in Egitto per la rotta del Capo di Buona Speranza. Si tratta di un ulteriore grave problema che viene imposto alla nostra marina mercantile. La distanza tra l'Inghilterra e Suez, via Capo di Buona Speranza è di circa 12 mila miglia e si sa che le navi possono compiere in un anno due o tre viaggi. L'Egitto d'altra parte costituisce una delle più importanti posizioni strategiche della guerra e noi non possiamo arrischiarci a lasciare le nostre unità

# LA RICONQUISTA DI TOBRUK

DECISIVA VITTORIA MEDITERRANEA — AMARI COMMENTI BRITANNICI — UN NUOVO INCONTRO CHURCHILL-ROOSEVELT A PORTE CHIUSE — LA CRISI DEL TONNELLAGGIO ANGLO-AMERICANO — LE CLAUSOLE SEGRETE DEL PATTO ANGLO-SOVIETICO — LA LEGA DELL'INDIPENDENZA INDIANA



stazionanti in Egitto a corto di rifornimenti. La rotta del Mediterraneo è fuori questione. Le perdite sarebbero gravissime. Già dobbiamo assumerci rischi per rifornire Malta, na il materiale occorrente per quell'isola è infinitesimale a paragone di quello che occorre per la Libia. Oltre a queste necessità, abbiamo le altre gravissime costituite dall'invio di materiali alla Russia, via Murmansk. Dobbiamo anche tenere presenti le necessità dell'India e di Ceylon. La guerra, in sostanza, per quanto riguarda gli Stati Uniti e l'Inghilterra, è diventata un problema di navi. Gli alleati stanno perdendo un maggior numero di navi di quante ne costruiscono. Le navi diminuiscono mentre i bisogni aumentano. Quando potrà essere rovesciato questo stato di cose? Dalla risposta a tale domanda dipendono le sorti della guerra. La risposta deciderà anche la data in cui le nazioni alleate cesseranno di essere sulla difensiva e potranno passare all'attacco. E' inutile gridare per nuovi fronti mentre ci riesce difficile rifornire quelli che già esistono ».

Ogni commento guasterebbe l'esemplare saggezza di simili considerazioni!

Mentre Tobruk cadeva, Churchill si trovava a Washington, dove era giunto improvvisamente il giorno 19, accompagnato da Sir Alan Brocke, capo dello Stato Maggiore Generale Imperiale, dal generale Ismay segretario del Comitato dei capi di Stato Maggiore e da altre personalità. Secondo la « Reuter », il motivo principale di questo viaggio precipitoso di Churchill si deve ricercare nella gravissima crisi del tonnellaggio che colpisce gli alleati anglosassoni. E' probabile che questa informazione dell'Agenzia ufficiosa risponda a verità. E' comunque indubitato che il viaggio di Churchill ed i relativi colloqui a porte chiuse sono la riprova delle difficoltà nelle quali si dibattono l'Inghilterra e gli Stati Uniti. Tutti i loro disegni sono falliti, tutte le loro previsioni smentite dagli avvenimenti. Oggi il problema angoscioso per gli anglosassoni è quello dei trasporti. Non si passa, o solo a stento si passa e con perdite rovinose, per quante sono le vie marittime dal Mar Caribico al Glaciale, dal Mar Nero al Golfo d' Bengala, dalle coste africane a quel-

le delle Americhe. Una dono l'altra. tutte le vie si chiudono all'antica talassocrazia britannica. Nemmeno l'interminabile periplo africano oggi è più sicuro, poichè sul canale di Mozambico vigilano i sottomarini nipponici in agguato. D'altra parte, le nuove costruzioni si rivelano insufficienti a colmare i vuoti paurosi che il Tripartito reca al tonnellaggio nemico, come ammettono gli stessi esperti anglo-americani. In queste condizioni, come posso-

no l'Inghilterra e gli Stati Uniti alimentare i diversi, lontanissimi fronti? Secondo recenti dichiarazioni ufficiali britanniche, il naviglio che occupa i cantieri solo per le riparazioni dei danni subiti toeca i quattro milioni di tonnellate. Di recente, una diffusissima rivista americana. Life, rilevava la crescente sproporzione fra la produzione bellica degli Stati Uniti e il quantitativo suo viaggio in Inghilterra e negli che con le navi oggi a disposizione Stati Uniti, riferiva al Consiglio Susi può inviare sui vari fronti di guerra e soggiungeva che tale spropremo dell'U.R.S.S. in merito al porzione fra la produzione bellica nuovo accordo anglo-sovietico (non americane a proporsi il quesito se senza dolersi dei siluramenti che afnon fosse il caso di sospendere le fondano buona parte degli aiuti spespedizioni di armi e di munizioni diti dagli alleati), un giornale svizverso i porti di imbarco, dato che zero di solito bene informato, le Bain questi porti si stanno verificando tali ammassamenti di materiali, da rendere impossibile lo scarico dai carri ferroviari o dagli autocarri, che si debbono lasciare lungamente all'aperto in attesa che le navi abbiano assorbito le giacenze esistenti. Dopo di che non occorre molta fantasia per indovinare l'oggetto delle conversazioni Churchill-Roosevelt, ma non occorre molta fantasia anche per prevedere che nessuna soluzione essi potranno escogitare per dei problemi insolubili. Di questo parere si mostra una parte ragguardevole della stessa stampa americana, che si scaglia violentemente conalla Russia e non la Bessarabia soltro Churchill. Ecco quanto scrivono i giornali del gruppo Hearst: « Chur-

sua oratoria è rinscito a conquistare il potere. Ma egli non riuscirà con le parole a conquistare anche la vittoria. La storia passata di Churchill non è che un seguito di ritirate e disfatte che, anche se strategiche, non sono state meno gravi. La caduta di Scionanko non è che uno degli ultimi episodi della serie di ritirate e disfatte che Churchill ha procurato alla Gran Bretagna. Egli preferisce i personaggi incompetenti che gli dicono sempre di sì alle persone che possono vincere la guerra. Churchill è arrivato al potere e intende restarci ed è quasi certo che farà tutto quello che può per non lasciarsi mandare via. Per disgrazia degli Stati Uniti egli è riuscito a tirarci nella sua guerra e adesso noi siamo obbligati a partecipare ai disastri e alle sfortune di Mister Churchill ». Mentre Molotoff, di ritorno dal

sler Nachrichten, precisava il contenuto delle clausole segrete del recentissimo patto stipulato fra Mosca e Londra, per quanto più propriamente si attiene alle reciproche « zone di influenza » nel continente europeo. La propaganda anglosassone ha insistito sul fatto che nell'accordo anglosovietico si parla di rinuncia ad ingrandimenti territoriali. Ma si deve notare che il termine di riferimento adottato per lo statu quo, rispetto al quale le due parti rinunciano ad ogni ingrandimento è quello anteriore al 22 giugno 1941, cioè alla guerra della Russia e dell'Asse. Ne consegue che la Bessarabia dovrebbe ritornare

chè il pieno inglobamento degli Stati baltici. Ma il giornale di Basilea va oltre e precisa come al centro delle clausole segrete stia, ad esempio, la « sovietizzazione » della Bulgaria; di una Bulgaria ingrandita a spese così della Jugoslavia come della Romania e della Grecia e che dovrà offrire alla Russia sovietica uno sbocco al Mediterraneo, mentre la Grecia resterà dominio della Gran Bretagna. Uno sguardo alla carta d'Europa e chiunque avverte quale sarebbe il destino della Romania e dell'Ungheria, nonchè il carattere della pressione che verrebbe immediatamente messa in atto sui Dardanelli da una Russia già padrona da un lato delle rive occidentali del Mar Nero e, dall'altro, attraverso la Bulgaria, di quelle dell'Egeo. Dopo di che, riesce supremamente ridicola la riserva che contempla (a parole) le « limitazioni » delle zone di influenza. Chi potrebbe resistere, in Europa, ad una Russia vittoriosa? D'altra parte, la Russia, qualora fosse proprio animata da scrupoli « legali », potrebbe sempre richiamarsi all'articolo 5 del patto, che le affida il compito di «organizzare» la «sicurezza» e il « benessere » dell'Europa. Non è chi non veda come, in nome di tale « organizzazione », essa potrebbe legittimare, di fronte a Londra, qualsiasi

« annessione ». Così, con tali programmi, l'Inghilterra e la Russia hanno celebrato, se così si può dire, l'anniversario della partecipazione dell'U.R.S.S. al conflitto mondiale. Ad ogni buon conto, facendo il bilancio del primo anno di guerra contro il bolscevismo, il Voelkischer Beobachter (21 giugno) scriveva, fra l'altro: « Il gigantesco rullo compressore sovietico - la grande speranza e la più forte carta del giudaismo mondiale - è oggi fracassato al punto da non poter più sopraffare l'Europa. Le cifre parlano chiare: oltre quattro milio-

mati, 38 mila cannoni e 25 mila as. roplani distrutti o catturati, finera, stanno a testimoniare l'immensità del pericolo che minacciava l'Europa e la grandiosità delle realizzazioni compiute dalle forze armate del Reich, dalle armate alleate e dalle legioni di volontari di quasi tutti i Paesi enropei ».

Anche nell'Estremo Oriente la ribellione dei popoli oppressi dall'Inghilterra guadagna ogni giorno più terreno. A Bangkok si è riunita la « Lega dell'Indipendenza indiana », formata da 33 rappresentanti dell'India: 2 del Giappone: 2 degli indiani di Hong-Kong; 1 delle Indie orientali ex olandesi; 12 delle Milizie indiane; 1 della Birmania; 1 della Tailandia: 1 osservatore della Cina di Nanchino. Nella seduta finale, la Lega ha votato una mozione nella quale fissa i seguenti punti: 1) Assicurare a qualunque costo l'unità di tutti gli indiani; 2) invitare il popolo indiano a cooperare col più alto spirito di sacrifizio e di solidarietà all'opera rivoluzionaria e politica della Lega; 3) appoggiare la grande figura morale e spirituale di Gandhi: 4) coordinare su un fronte unico di propaganda tutte le religioni dell'India; 5) esigere lo sgombro immediato ed integrale degli inglesi dal territorio indiano; 6) respingere qualsiasi interferenza nordamericana; 7) organizzare la lotta sul terreno rivoluzionario e insurrezionale; 8) chiedere ufficialmente l'aiuto del Giap-

alla causa dell'indipendenza indiana. La dichiarazione del Primo Ministro Tojo che il Giappone non ha aspirazioni territoriali di nessun genere sul territorio indiano è la grande piattaforma sulla quale opera la Lega.

pone, dell'Italia e della Germania

La settimana si è chiusa con le visite di Serrano Suñer al Sovrano (16 giugno) e al Duce (20 giugno).

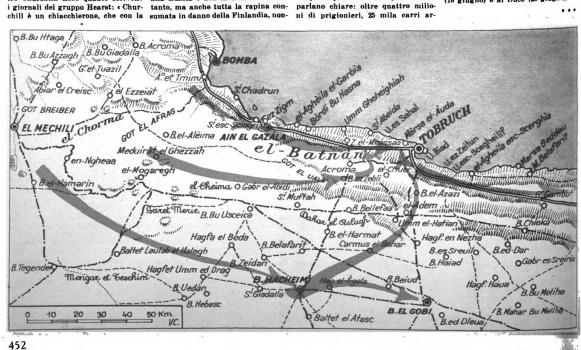



presentato un duro colpo per « fronti interni » del nuovo mondo. Da quando Roosevelt ebbe ad enunciare la temeraria politica del bastone da adoperarsi contro il potente rivale orientale, gli americani si convinsero d'una sola cosa: e cioè che la migliore difesa dei loro traffici, dei loro possedimenti e delle loro stesse coste consisteva unicamente nell'offesa. Soltanto un'aggressione del territorio giapponese, compiuta dalle strotosferiche « fortezze volanti » avrebbe avuto delle possibilità risolutive, nel senso di costringere l'avversario ad allentare la stretta. Questa idea fece largamente strada, anche tra i teccnici. Ne avemmo una prova nel tentativo di intimidazione compiuto da apparecchi statunitensi sul suolo nipponico. Tutto lo spirito pubblico, eccitato dalla paradossale stampa di Nuova York, con i suoi immaginifici ed iperbolici progetti di costruzioni venne teso, allora, in questa battaglia cartacea che avrebbe dovuto preludere a quella reale. Vi fu un quarto d'ora nel quale, tra sbandieramenti ed interviste, si concluse per l'imminente annichilimento dell'orgogliosa potenza nipponica, sorta a contrastare le vie della gloria e della ricchezza anglo-sassoni. Questo quarto d'ora è recentissimo: e l'eco degli entusiasmi è stata così clamorosa da varcare gli Oceani e giungere, senza affievolirsi, fino a noi. Da Dutch Harbour (nell'isola di Unalasca) alle coste del Giappone, la distanza è di 2.500 km. Questo spazio, secondo le illazioni dei fronti interni nordamericani, poteva ben essere coperto dai bombardieri diretti contro Tokio. Perciò ogni speranza era logicamente riposta nell'offesa organizzata con l'attrezzamento di quella base, di seconda classe finora, per poter affrontare i formidabili compiti che le venivano richiesti. L'insediamento nipponico in un gruppo delle Aleutine - il cui nome non viene reso ancora noto - fa cadere questa speranza ed aumenta la distanza tra basi e territorio nemico fino a 3.400 km. (Midway); cioè assolutamente fuori dell'autonomia degli

I nipponici alle Aleutine ha ran-

### CONTI E... CONTI

apparecchi oggi in servizio.

La fantasia popolare s'è sbrigliata, in America, di fronte alle cifre presidenziali. Queste cifre hanno servito di motivo propagandistico sia all'interno che all'estero. In modo che è stato facile, allineando aerei più aerei e navi più navi, giungere FRONTI INTERNI

### L'INESORABILE DILEMMA

alla conclusione voluta: dopo un'aifannosa corsa alla parità, le forze « aileate » dovrebbero, in un tempo x, avere matematicamente il sopravvento. Mai la matematica s'è rivelata così fallace nella pratica realtà come in questa applicazione strategica. I fronti interni anglo-sassoni che si cullano nelle più rosee speranze sono destinati ad avere le più sorprendenti delusioni. I piani accarezzati di puntzione alata sui paesi avversari, ed in modo speciale sul Giappone, svaniscono nelle nebbie di difficoltà sempre crescenti, dovute all'estensione, sopratutto, dei fronti di combattimento. Quello che veniva indicato come un coefficiente di debolezza per le Nazioni del Tripartito si risolve, viceversa, a proprio svantaggio, in quanto se è difficile e complesso portare l'offesa su tutti gli Oceani e-su tutti i Continenti è ben più aspro compito il difendersi su questi stessi Oceani e su questi stessi Continenti. Non è prevedibile, neanche con i mezzi più potenti oggi in uso, dove il nemico arrecherà il prossimo colpo: di qui, la necessità d'un enorme dislocamento, e conseguente sparpagliamento di forze, in tutti i punti presumibilmente minacciati.

C'è, d'altra parte, l'incubo della guerra sottomarina. Essa raggiunge un doppio risultato: mentre da una parte distrugge naviglio, rompendo le cifre predisposte e modificando tutti i calcoli antecedenti, dall'altra impegna un crescente numero di unità da guerra per la protezione dei convogli, sottraendole così a compiti attivi. L'odierno incontro di Roosevelt e Churchill ci dà la riprova della situazione in cui versano gli alleati; cioè a dire della urgenza, per loro, di risolvere o, almeno, di mitigare le conseguenze dell'angoscioso problema d'una spietata guerra al traffico. svolta senza un giorno solo di sosta.

La teoria del logoramento dell'avversario sembra essere sulla via del tramonto, negli Stati Uniti e nella stessa Inghilterra la quale costituisce il classico, paese dove essa è alliguata ed ha avuto fortuna. Vissuta un secolo intero sulla gloria di Trafalgar, si accorge ora soltanto che l'invincibilità poteva essere un assioma senza tener calcolo dell'arma subacquea; e, per lo meno, che quest'arma non potesse adoperare (come du-

rante il passato conflitto) se non in limitata misura per l'assenza di basi oceaniche. Occorre perciò, sotto la spinta della riverita public opinion, passare all'offesa. Secondo fronte! i tecnici hanno dimostrato come le sessanta divisioni, approssimative, che possiede oggi l'Inghilterra non potrebbero affrontare uno sbarco senza almeno grossi rischi. E' anche ammissibile che si tenti l'operazione: ma i suoi risultati non sono a priori valutabili per tali da poter raggiungere gli obiettivi previsti, e cioè di portare la guerra contro il cuore dello schieramento dell'Asse.

Tuttavia, la guerra-stagno sembra ssere esclusa, Su questo punto, inglesi ed americani sono d'accordo. Segno, senza dubbio, che è venuta meno nei fronti interni quell'assoluta fiducia nella guerra-tempo contro la guerra-lampo, costituente la caratteristica dell'inizio di questo conflitto. Non si può aspettare passivamente. da parte dei nostri nemici, che noi moriamo di fame. Le nostre possibilità di sussistenza e di organizzazione vanno al di là dei loro calcoli. All'inizio della guerra, ci si fissava un determinato tempo dopo il quale avrebbero dovuto finire integralmente le scorte, di carburanti e di viveri. Questo periodo è terminato da un pezzo: gli aerei volano, e voleranno ancora fin quando sarà necessario: gli alimenti indispensabili sono assicurati, pure attraverso un rigido razionamento e severissime restrizioni in ogni campo. E' proprio questo razionamento, sono proprio tali restrizioni a far comprendere al nemico come i giorni di questa Europa non siano contati ma come essa possa invece resistere ed affrontare ancora la lotta per un tempo indeterminato, facendo così fallire il nuovo tentativo di blocco.

### CRISI INTERNA

Che cosa succede all'interno dei paesi anglo-sassonit Noi sappiamo dall'esperienza storica che le guerre napoleoniche non portarono truppe inglesi sul Continente nei loro primi dodici anni (1795-1807), almeno come spedizioni continuative. Tutto il periodo sommò le perdite nazionali in centomila uomini, tra quelli caduti sotto Pitt e gli altri della Penisola iberica. Non per questo, il polso nazio-berica. Non per questo, il polso nazio-

nale tenne, in sede economica. Le classi lavoratrici subirono le più crude sofferenze. Soltanto in una conteanel Berkshire, i magistrati introdussero una forma di caroviveri. Ma essa fu dettata dalla convinzione che la popolazione non avrebbe più avuto il modo di nutrirsi diversamente. Si affacciò la proposta d'un salario minimo obbligatorio: fu rigettata come antiquata e de antiquata e de antiscientifica ».

La guerra del nostro secolo non ha influito grandemente a migliorare le sorti sociali dei lavoratori inglesi. Mentre nell'età napoleonica si combatteva il luddismo e si costringevano gli operai - cioè gli « ordini inferiori > - a lavorare senza alcuna speranza, nel 1918 si faceva un passo democratico-economico. La Quarta Riforma includeva tutti gli uomini nelle liste elettorali ed estendeva questo diritto alle donne. Nello stesso tempo, le paghe crescevano ad altezze favolose. Che cosa restò di tutto questo, nel dopoguerra? Un ludo cartaceo per il quale i laburisti si mantennero al potere cui erano pervenuti senza osare di svecchiare la mentali tà aristocratica dominante. Una crisi economica che colpì le stesse Nazioni vincitrici: un'assoluta stasi nella legislazione sociale, in arretrato su tutte le altre, più progredite, del continente.

I lavoratori inglesi sanno benissiono che la perpetuazione della guerranon dà che una sola assicurazione assoluta: la perdita progressiva dei territori imperiali britannici e la spaventosa contrazione di naviglio. Cioè a dire, il bruciamento dei cardini sui quali è sempre poggiata l'economia del paese. La prosperità non può ritornare se le vie naturali della esportazione sono interdette, e, nell'ipotetico caso d'una vittoria, falsate da nuove correnti, nuove possibilità è certe successioni nordamericane.

I motivi determinanti della spinta verso un'offensiva sono dunque questi: sensazione dell'impossibilità di vincere col solo fattore tempo, coscienza d'un diagregamento economico irreparabile anche con la vittoria.

La pubblica opinione si trova, allora, in Inghilterra come in America, sebbene per motivi alquanto diversi, tra la scelta del rischio offensivo e dell'organizzazione difensiva
ad oltranza. Il concetto dell'offesadifesa sarebbe prevalso. I giapponesi
alle Aleutine ed il rovescio mediterraneo subito negli ultimi giorni hanno fatto però comprendere come questa concezione strategica urti contro
difficoltà capaci di invertirne i piani, attentamente elaborati sulla carta
e falliti; su campi, cieli ed oceani.

RENATO CANIGLIA



### LOTTA MEDITERRANEA LE RESISTENZE TRAVOLTE

Il successo riportato, l'11 giugno. dalle forze dell'Asse con la conquista di Bir Hacheim, pilastro meridionale della linea britannica ad ovest di Tobruch, ha avuto conseguenze veramente disastrose per l'armata del generale Richtie. Dopo aver scardinato l'appoggio d'ala sinistra inglese, le colonne motomeccanizzate italo-tedesche prendevano a risalire rapidamente verso nord, con l'intento di incunearsi, con ardita manovra, fra la piazza di Tobruch e le grandi unità mobili avversarie schierate, fronte ad ovest ed a sud, fra la piazza stessa e la zona di Ain el Gazala, ov'era il nucleo principale delle difese avanzate di Tobruch. Infatti, l'ala destra marciante delle forze dell'Asse, manovrando lungo un ampio arco di cerchio, riusciva a raggiungere, nella giornata del 15, la via Balbia e quindi la costa, tagliando fuori dalle basi di Tobruch una forte massa di truppe avversarie e chiudendola in una morsa, ch'era destinata inesorabilmente a chiudersi, non ostante i tentativi di reazione avversaria.

Dal momento che tale manovra veniva portata felicemente à termine, il destino di Tobruch poteva dirsi segnato; una parte delle forze britanniche cercava ancora di mantener-

LA MANOVRA DELLE FORZE DELL'ASSE DOPO BIR HACHEIM E LO SBOCCO ALLA COSTA - L'INVESTIMENTO DELLA DIFESA DI TO-BRUCH, L'ATTACCO E LA RESA DELLA PIAZZA - VERSO L'ANTICO CONFINE CIRENAICO - ULTERIORI SUCCESSI TEDESCHI A SEBASTO-POLI-IL FORTE MASSIMO GORKI - ALTRI PROGRESSI DELLE ARMATE GIAPPONESI IN CINA E LO SBARCO NIPPONICO NELLE MOLUCCHE

si tenacemente aggrappata alle difese della piazza, mentre il resto rifuiva verso Bardia e la zona Capuzzo-Sollum, con la speranza, probabilmente, di ricostituire la situazione preesistente alla prima offensiva inglese contro il nostro fronte marmarico.

Le forze italo- tedesche investivano, quindi, rapidamente le difese esterne della piazza, ed il mattino del 20 ne iniziavano l'attacco, con l'appoggio costante ed efficace di nudrite formazioni aeree che violentemente martellavano le linee britanniche, la città, il porto. Nella giornata stessa, molti dei centri fortificati, disposti in fasce plurime attorno a Tobruch, venivano espugnati, non ostante ch'essi fossero apprestati a difesa con la consueta dovizia di mezzi britannici ed ancora aspramente contrastati.

L'attacco guadagnava rapidamente terreno, così che il mattino del 21, alle ore sette, il Comando della piazza inviava un parlamentare presso il

Comando di un Corpo d'Armata Ita-

Quali possano essere, ora, gli ulteriori sviluppi e l'esito finale della lotta in Cirenaica, non è dato prevedere; è certo, comunque, che i risultati fin qui raggiunti dalle forze dell'Asse sono già cospicui e tali da compensare la magnifica azione di comando e gli sforzi generosi delle truppe: Tobruch e Bardia sono nuovamente in nostra mano: ogni minaccia contro la Libia è allontanata; il potentissimo apparato bellico del nemico in Marmarica è stato scompaginato e depauperato di uomini e di mezzi, nè la ricostituzione, date le difficoltà delle comunicazioni e specialmente della navigazione, può esserne facile.

Sul fronte sovietico, continua più che mai vigoroso e con nuovi quotidiani successi, non ostante l'eccezionale asprezza della lotta. l'attacco alla piazza di Sebastopoli.

Particolarmente importanti sono i

vantaggi conseguiti dalle truppe te desche nelle giornate del 18 e del 19. Con violenti assalti all'arma bianca. esse sono riuscite a travolgere la resistenza dei rossi, ad espugnare la linea settentrionale di difesa e ad impadronirsi della baia di Sewernaja. Questa baia si trova di fronte a Sebastopoli, ed ha una larghezza di appena un chilometro e mezzo, ma le sue acque, raggiungendo una profondità di circa venti metri, consentono la navigazione anche alle unità da guerra, di modo che essa era di molta utilità per i Russi. L'occupazione della baja toglie ad essi la possibilità di appoggiare le operazioni terrestri dal mare, anche perchè le acque sono ora dominate a brevissima distanza dai tiri delle artiglierie già piazzate sulle alture settentrionali.

Sewernaya, inoltre, possedeva un cantiere per la costruzione di naviglio da guerra ed anche una grande officina per riparazioni, dove erano occupati, complessivamente, 40 mila operai. Così, con la perdita della baia. sono stati sottratti ai bolscevichi anche gli stablimenti che alimentavano la loro flotta meridionale.

Anche sul fronte sud, le forze tedesche e romene hanno compiuto negli ultimi giorni ulteriori progressi





alture fortificate e penetrando sempre più in profondità nel sistema difensivo avversario.

Ma il momento culminante di queste ultime giornate di lotta rimane quello dello smantellamento del forte Massimo Gorki. Lo spessore delle corazzature di questo forte, la modernità delle sue cupole girevoli, la potenza delle armi installatevi facevano si che questo forte sorpassasse largamente il confronto con qualsiasi altra opera fortificata espugnata dai Tedeschi in Russia e su altri fronti.

Ebbene, anche questo enorme complesso corazzato è stato espugnato mediante azioni combinate delle armi d'assalto, dell'artiglieria e dell'aviazione.

Stukas e batterie pesanti hanno infuriato per più giorni contro le cupole corazzate, colpendole nei punti più vitali; le bocche da fuoco che le munivano, tutte di grossissimo calibro ed a lunga gittata, venivano, l'una dopo l'altra, ridotte al silenzio.

Guidati, quindi, personalmente da uno dei più noti assaltatori dell'esercito tedesco, il colonnello Kibzeld, già distintosi in parecchie, altre precedenti azioni del genere, i fanti ger-





quarantamila volte dev'esserci stato chi valorosamente ha esposto la sua vita, per aprire il passo all'attacco che dovrà dare la vittoria.

manici avanzavano, al riparo di cortine di nebbia artificiale, fino alle imboccature dei sotterranei del sistema fortificato. Forzate, così, le vie di accesso, i vari principali elementi del forte cadevano, ad uno ad uno, in mano tedesca, di modo che uno dei principali ostacoli che si opponevano all'avanzata tedesca, poteva considerarsi eliminato.

A seguito di queste ultime conquiste effettuate sul fronte di Sebastopoli, gli ambienti militari tedeschi considerano ormai segnata la sorte della piazzaforte sovietica del Mar

Nero, anche se la resistenza di essa possa protrarsi ancora per qualche tempo.

Del resto, nessuno poteva farsi delle illusioni circa la capacità di resistenza di Sebastopoli. Basterebbero le sole, poche cifre, rese note dal Comando tedesco, per dare un'idea della solidità di quelle difese e degli sforzi necessari per ogni più lieve progresso che si va compiendo entro quel dedalo di difese. Si son dovute smantellare fin'adesso ben 1288 opere fortificate e rastrellare oltre 46.239 mine. Questo vuol dire che per oltre

Carri armati inglesi come

naufraghi nel mare di abbia (R.G. Luce-Canton)

Nuovi e considerevoli progressi hanno compiuto le truppe giapponesi in Cina, e particolarmente nelle provincie orientali del Cekiang e del Kiangsi, ove due grossi contingenti di circa 150 mila uomini complessivamente, hanno iniziato, con successo la manovra di accerchiamento dell'armata cinese che difende la ferrovia collegante le due regioni anzi-

Sul fronte meridionale, le truppe nipponiche hanno occupato Lupao, importante centro fluviale situato, alla confluenza dei fiumi Pehkong e Lupaoshui, una quarantina di chilometri circa a nord-ovest di Canton. Proprio attraverso questo scalo veniva esercitato il contrabbando di armi in favore dei Cinesi; e perciò l'occupazione costituisce un più duro colpo per i rifornimenti delle truppe di Chung King.

Un altro, grave insuccesso per quelle truppe si profila nella provincia dell'Hopeh, ove 15.000 cinesi sono stati aggirati ed avvolti da ogni lato, ad est della città di Shasi.

Infine, secondo recenti notizie, i Giapponesi fin dal 24 maggio avrebbero effettuato sbarchi nelle isole dell'arcipelago delle Molucche, amichevolmente accolti da quelle popolazioni.

A queste successive mosse vittoriose dei Giapponesi i Cinesi non possono opporre che una fiacca reazione, soprattutto per la deficienza di aeroplani, di autotrasporti e di artiglie-



rie. Privato della strada della Birmania, il Governo di Ciung King ha cercato di attuare i piani per l'attivazione di una nuova strada del nord-ovest di collegamento con la Russia, ma finora senza alcun risultato pratico, perchè le autorità della provincia del Sinking si sarebbero decisamente opposte, alla sistemazione ed all'utilizzazione della strada anzidetta.

AMEDEO TOSTI



La grandiosa battaglia, vittoriosamente affrontata dall'aviazione e dalla flotta italiane contro la flotta e l'aviazione britanniche nei vari settori del bacino mediterraneo cui già si è accennato nello scorso numero ha avuto disastrose conseguenze per il nemico. Esso con insolito apparato di forze, aveva fatto muovere due grossi convogli da Gibilterra e da Alessandria verso Malta e probabilmente verso Tobruk.

La sorveglianza aerea aveva tempestivamente segnalato i movimenti e la composizione del convoglio proveniente da Gibilterra: 6 ricognitori dell'Armata aerea, sebbene contrastati dalla caccia avversaria, ne avevano seguito i movimenti per tutta la giornata del 13 e nella notte sul 14 a mezzo di razzi illuminanti. Il convoglio era fortemente scortato e fra l'altro aveva due portaerei, ben sapendo il nemico, per dolorosa esperienza, di dover affrontare i concentramenti aerei della Sardegna e della Sicilia.

Dall'alba al tardo tramonto del giorno 14 varie ondate di nostri bombardieri in volo orizzontale, di tuffatori, di caccia-bombardieri, di aerosiluranti scortati da caccia si susseguirono sul poderoso convoglio e nonostante l'infernale reazione contraerea e l'aggressività della caccia delle due portaerei, a sera avevano raggiunto il seguente risultato: 2 incrociatori, 1 cacciatorpediniere, 4 piroscafi affondati; la nave da battaglia, le due portaerei, due incrociatori, 1 cacciatorpediniere e 4 piroscafi gravemente danneggiati, e 27 aerei distrutti. Perdite nostre: 20 apparecchi.

Il convoglio si diradava, si smembrava, parzialmente dirottava verso Gibilterra, mentre il rimanente tentava durante la notte di proseguire la sua rotta verso Malta.

'egui all'alba del giorno 15 l'episonavale di cui è detto in altra parte della Rivista. Ci limitiamo solo ad osservare che in tutta la giornata del 15 ben 117 nostri caccia modernissimi si susseguirono in poderosi pattuglioni a proteggere la 7º Divisione Navale, formando su di essa uno sbarramento contro gli attacchi degli aerosiluranti e bombardieri britannici provenienti da Malta. Il risultato di questa protezione portò all'abbattimento di 11 velivoli britannici, fra eui 7 aerosiluranti, e al visibile danneggiamento di altri 6. Evidente l'importanza che venne ad assumere nelle vicende navali la distruzione aerea di 7 aerosilu-

Durante la stessa giornata del 15 nostri bombardieri ed aerosiluranti seguitarono a decimare quella parte del convoglio che rientrava a Gibilterra e l'altra che parzialmente era riuscita ad infiltrarsi nel Canale di

Alessandria frattanto, che già era stato sottoposto al martellamento aereo ed all'insidia subacquea germanica con disastrosi risultati, era sottoposto anche all'azione aggressiva e martellante di nostri bombardieri ed aerosiluranti provenienti dalle nostre basi libiche ed egee; un caccia era affondato e 9 unità più o meno gravemente colpite. Avendo poi assodato la presenza di una nostra Squadra da battaglia nelle acque di Creta, il convoglio invertì la rotta verso Alessandria inseguito sempre dai bombardieri e da aerosiluranti dell'Asse.

giorno 14 in sostanza tolse a quel convoglio la massima parte della sua efficienza navale, contribuendo essi in misura sostanziale ad agevolare il compito della 7º Divisione Navale.

Nei progetti dell'Ammiragliato britannico il Canale di Sicilia doveva essere attraversato di nottetempo, in maniera che all'alba il convoglio potesse usufruire della protezione dei velivoli da caccia, provenienti dai numerosi aeroporti di Malta. Il tartassamento impostogli durante tutta la giornata del 14 dalle nostre forze aeree nel Mediterraneo Occidentale invece lo costrinse a perdere, oltre Il giorno 17 due bombe italiane tutto, molte ore preziose ai fini della



Nella zona del Canale una nostra pattuglia di 3 aerosiluranti era attaccata da un caccia inglese, che in un primo momento la costrinse ad allontanarsi. Essendo poi essa ritornata nella zona, un aerosilurante riuscì a colpire un cacciatorpediniere provocandone l'affondamento immediato; un secondo riuscì a piazzare il siluro nelle fiancate di un piroscafo, affondandolo.

Risultati della giornata: 1 caccia e 1 piroscafo affondati, 3 piroscafi ed una petroliera incendiati e quasi certamente affondati.

L'altro convoglio proveniente da





vento di bombardieri, caccia-bombardieri, tuffatori, aerosiluranti, cacciatori e velivoli da soccorso sul convoglio di ponente, complesso aereo formidabile che in una sola giornata oltrepassò la cifra di 300 velivoli, oltre a sconcertare la difesa contraerea ed aerea dell'avversario e facilitare così i compiti delle singole formazioni e dei singoli velivoli, dette anche al nemico la netta sensazione, forse inaspettata, del nostro formidabile potenziale aereo in atto nel Mediterraneo. Non per nulla il convoglio di ponente era scortato da due portaerei. Tutto ciò dopo le facili, persistenti euforie del-

la propaganda avversaria, circa la incontrastata superiorità della R.A.F. nel nostro mare, è stato un gran brutto risveglio per il popolo inglese, risveglio reso ancora più duro dall'intervento in forze di nostri piloti dall'Egeo e dalla Libia, nonostante l'assorbente compito che da ormai un mese l'Aviazione libica è andata svolgendo nelle vicende della Marmarica.

La reazione contraerea del nemico e stata veramente infernale, perchè buona parte delle nostre perdite aeree si deve ad essa. Vi fu un apparecchio aerosilurante che dopo aver lanciato il siluro contro una unità

1). Noi aftaccavamo, e chi attacca naturalmente si trova in peggiori condizioni, rispetto a chi si difende, data la disponibilità di un formidabile sbarramento di fuoco dalle navi e di una caccia numerosa e modernissima:

2) il nemico disponeva localmente della superiorità aerea, assicuratagli dalle sue portaerei, fornite di un vistoso numero di caccia, dalla caccia imbarcata e da quella proveniente dalle basi costiere egiziane per la protezione del convoglio orientale;

3) la grande massa degli apparecchi nemici abbattuti appartiene

Le perdite definitive ed i danni più o meno temporanei riportati dal nemico sono di quelli che dopo quasi tre anni di guerra e dopo i gravi colpi già subiti dalla flotta in Mediterraneo, in Atlantico, nell'Oceano Indiano e nel Pacifico, l'Inghilterra non può più subire senza indubbiamente vacillare.

E queste perdite sono tanto più dolorose per l'avversario, in quanto non è riuscito a raggiungere lo scepo prefissosi, e per il quale aveva mobilitato tanta parte della sua flista e prostito agli americani parecchie importanti unità. Il problema dei rimportanti unità. Il problema dei ri-

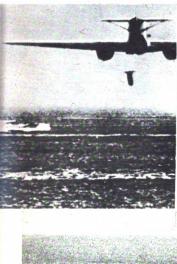

RODI







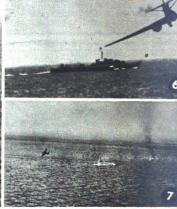

nemica, nell'affidarsi alla rotta di scampo, consistente, com'è noto, nella rapida virata per allontanarsi dal bersaglio, in quel momento delicatissimo nel quale il velivolo praticamente rimane indifeso, offrendo il maggiore bersaglio, fu colpito in pieno da un proiettile. A quell'eroico equipaggio dovette rimanere impressa la visione della sola bianca scia del siluro in moto verso le vicine fiancate della nave e fu negata la soddisfazione di vedere il pino d'acqua spumeggiante, caratteristico dello scoppio dell'ordigno centro il bersaglio.

BEIRUT

Caifa

GiaAS

LESSANDRIA

Le nostre perdite aeree rappresentano la metà di quelle inflitte al nemico. Per giudicare il valore tattico e morale di questo risultato, occorre considerare le seguenti circostanze: a quella specialità da caccia, che e costruita ed armata per imporre il combattimento aereo;

4) vari apparecchi nemici vennero abbattuti dai nostri plurimotori, spesso con ancora il siluro a bordo, il che sta a dimostrare il magnifico mordente che anima i nostri piloti non cacciatori, anche nell'impari duello aereo.

La cooperazione fra le varie specialità impiegate, compresi gli apparecchi da soccorso, fu mirabile; il loro tempestivo intervento fu armonicamente coordinato, nel tempo e nello spazio, da illuminata azione di comando. Tra piloti e specialisti di tutte le categorie in volo e sulle basi vi fu la sola aspirazione di infliggere alla flotta avversaria un colpo di clava, come essi avevano fatto in altre precedenti circostanze.

Aspetti e visioni della battagl'a aeronavale:

1. Un nostro aerositurante contro una unità da battaglia caversaria, 2. La fine di
un cacciatorped niere nemico colpito de si
uno. 3. Una bomba che ha prago in pieno
un piroscato carico di esplosivo. 4. Davanti al cacciatorpediniere inglese scoppia
una bomba di 250 kg. 5. Bruca una petroliera, 6. Nell'attacco ad una nevo da guerra,
7. L'incrociatore inglese effettua una stretta
virato per tentare di siuggire all'artacco.

fornimenti di Malta rimane perciò pressochè immutato.

Se poi parte più o meno vistosa dei materiali bellici convogliati era destinata al teatro del Medio Oriente, assume aspetti di ironia che uno sforzo simile si compisse quando già la sorte di Tobruch era segnata, a meno che il mancato arrivo dei rifornimenti non abbia segnato, essostesso la fine della piazzafogte.

VINCENZO LIOY

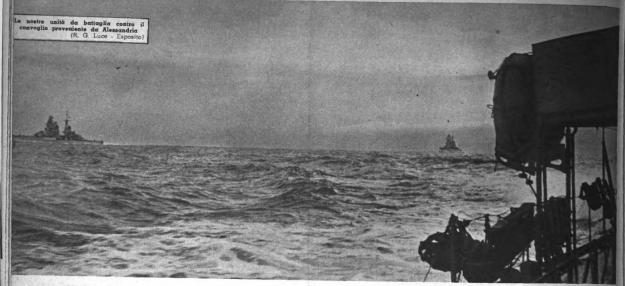

## VIETATO AL NEMICO

Nella battaglia del Mediterraneo, la parte dell'aviazione risulta talmente cospicua che la narrazione degli avvenimenti è stata lasciata al collaboratore aeronantico. Due episodi appaiono tuttavia caratteristicamennavali: a parte alcune azioni di sommergibili, il deciso intervento della nostra settima divisione a sbarrare la rotta del nemico e la minaccia costituita da unità di maggior dislocamento che riuscirono a preudere contatto balistico coll'avversario, costringendolo a invertire in anticipo la rotta per sottrarsi alla sicura distruzione, mentre di carattere marittimo risulta anche il resto delle operazioni per quanto riguarda gli scopi che il nemico si proponeva, e le perdite e le considerazioni circa la situazione venuta a determinarsi dal punto di vista operativo nel Mediterraneo, e le altre che ci riportano a precedenti affermazioni circa le conseguenze del grande duello cui

assistiamo fra aerei e navi. Per quanto riguarda la parte narrativa — dato che essa è già a conoscenza del pubblico da quel che ne è stato riferito — ci rifaremo alle affermazioni di fonte nemica anche perchè ci offriranno occasione di interessanti e confortanti conclusioni.

La prima domanda che si presenta è difatti quella come mai due convogli, l'uno proveniente da Gibilterra e l'altro proyeniente da Alessandria, si siano trovati a percorrere contemporaneamente nel senso dei paralleli, il Mediterraneo per incontrarsi probabilmente in un determinato punto intermedio. Eravamo abituati, per precedenti esperienze, alla tattica di uno scambio dei compiti di scorta da parte di formazioni navali britanniche che ritornavano alle basi riprendendo in custodia alcuni mercantili che queste si scambiavano, evidentemente pieni se provenienti da Gibilterra e vuoti se

provenienti da Alessandria, in quanto la traversata non poteva avere altro scopo che di abbreviare la rotto passante diversamente per il Capo ed ecco che l'Agenzia ufficiale britannica ci informa che le cose, sarebbero andate questa volta in maniera leggermente diversa:

"Poichè muovendo da Alessandria — ci dice — si trattava di raggiungere Malci dice — si trattava di raggiungere Malci dice — si trattava di raggiungere Malci e Tobruk, era fin dall'inizio previsto che velivoli da ricognizione dell'Asse avrebbero ben presto avvistate le nostre unità e che quindi velivoli e navi da guerra nemiche ci sarebbero mossi incontro in uno sforzo supremo di farci deviare dalla nostra rotta. Proprio in previsione di ciò si faceva assegnamento che un altro convogilo partito da Gibilterra potesse sviare l'attenzione della filotta italiana e facilitasse così il nostro compito. Ma se anche gli italiani hanno inviato navi da guerra contro l'altra formazione navale, il convogilo partito da Alessandria ha dovuto sopportare violenti attacchi sferratti da bombardieri in quota e in picchiata nonchè da sommergibili. Il convogilo era uno dei più grandi che sia mai stato visto nel Mediterrane

ed è partito la sera di sabato 13 da Alessandria, già l'indomani sera, e cloc domenica, bombardieri in picchiata arrivarono ad ondate di una diecina di apparecchi alla volta e mantennero un continuo attacco sino al cadere della notto. Anche nel bulo continuarono al mercare adoperando razzi luminosi. Un mercare adoperando razzi luminosi. Un mercare della continua della continua di appare della continua della continua di appare della continua di continua della continua di continua della continua di

« Per quanto si è potuto vedere afferma l'agenzia — una sola nave mercantile fu colpita nell'attacco », ma si tratta di una reticenza molto trasparente in quanto non esclude che navi, in quantità imprecisata, venissero affondate fuori dalla vista del testimone o in successivi momen-



ti della battaglia. Negli stessi servizi dell'Agenzia si trova difatti:

Ognuno di quanti partecipavano al grande convoglio partito da Alessandrin con destinazione per Matta, sapeva bene che doveva aspettarsi un viaggio molfa accidentato. Così è avvenuto. Arcopiani, navi di superficie e sommergibili, sono stati scagliati contro le navi inglesi e, nonostante le perdite che abbiamo dovuto sopporture da parte di tutte queste forze avversarie, non si è poluto impedire che una parte proporzionale delle mostre unità raggiungesse il proprio oblettivo 2.

L'affermazione viene riecheggiata da una Agenzia americana che informa:

L'arrivo dei convogli di rifornimento a Tobruk e a Malta costituisce al più un successo limitato. Le perdite di navi mercantili sono state gravi

La stessa « Reuter » in un'altra corrispondenza deve poi ammettere:

«A Londra ci si limita a dire che era nasolutamente necessario che i ricomimenti britannici raggiungessero Tobruk e Malta e che l'operazione è stata portata a compimento nonostante le perdite. Gli avvenimenti successivi portunno darei una idea esatta della importanza del risultato nei confronti della la lattaglia di Labita.

Parecchie ammissioni risultano evidenti: anzitutto quella della necessità di far giungere materiali indispensabili a Malta e a Tobruk che costituisce l'unica giustificazione di questa impresa disperata. Necessità non conosce legge. Anche le perdite che dapprima si cerca di nascondere, ma che poi si ammette essere gravi. sono giustificate con tale criterio, e a giustificazione dell'impresa si vuole sostenere che il compito è stato adempiuto e che gli effetti saranno visibili in seguito. Ora da ricognizioai aeree effettuate su Malta risulta che soltanto due piroscafi erano in rada per cui questo sarebbe il massimo coefficiente di riuscita, mentre per quanto riguarda i rifornimenti di Tobruk - a parte il fatto che essi in precedenza venivano compiuti con altri sistemi che non quello di un vistoso e vulnerabile convoglio spintosi fino nel bel mezzo del Mediterraneo - tanto peggio se fossero giunti a destinazione. Essi, in tal caso, farebbero parte del bottino conquistato dalle forze dell'Asse con la caduta della piazzaforte.

Sta di fatto che sia il convoglio partito da Gibilterra, sia quello proveniente da Alessandria, invertirono la rotta solo quando, dopo i ripetuti attacchi degli aerei, ebbero a scontrarsi o sentirono la minaccia di unità da guerra italiane.

Questo costituisce i due episodi aventi carattere prevalentemente navale. Del primo che si riassume nell'intervento della 7ª Divisione composta di due increciatori leggeri e cinque cacciatorpediniere che all'alba del 15 si incontrarono a sud di Pantelleria con una formazione navale nemica tanto più forte, è stato ampiamente riferito dai giornali. L'azione principale si è protratta per oltre un'ora e mezza e, come affermano anche i tedeschi, gli italiani hanno saputo mostrare maggiore perizia manovriera mantenendosi sempre col sole alle spalle in modo da eseguire un tiro assai più preciso di quello avversario, ed anche spirito agonistico più elevato che suggerì loro di ravvicinare le distanze anche quando il nemico, per sfuggire al contatto, si avvolgeva di una fitta nube artificiale. In questa parte del combattimento l'episodio principale è costituito dalla possibilità offertusi a due nostri

incrociatori della serie « Condottieri », l'« Eugenio di Savoia » e il « Montecuccoli » di prendere sotto il proprio tiro incrociato un assai più potente incrociatore britannico da oltre 9.000 tonnellate che risulta affondato. Poi la lotta si frazionava in episodi minori, ma sta di fatto che la nostra divisione usciva indenne dallo scontro dopo aver recato al nemico gravi perdite e dopo averlo obbligato a sgombrare la zona della battaglia. Gli inglesi non hanno parlato dello scontro - che è per loro senza storia, in quanto sarebbe sfavorevole - ma hanno cercato in generale di sminuire la gravità delle perdite. Negavano, inizialmente, di aver perduto qualsiasi unità della categoria incrociatori, dimenticando che vi erano a testimoniarla i naufraghi salvati da unità italiane. Venivano poi le conferme da fonte neutrale, poichè da Algesiras e da Siviglia non mancava di segnalarsi che, nel rientrare delle navi a Gibilterra, dalla portaerei « Eagle » venivano sbarcati quattro morti e 25 feriti mentre dall'altra portaerei « Argus » venivano sbarcati altri quattro morti e 9 feriti. L'«Eagle» aveva perduto 18 aerei ed aveva il ponte di atterraggio seriamente danneggiato, l'« Argus » aveva perduto sei areoplani e mostrava anch'essa un enorme squarcio sul ponte di atterraggio. Anche altre tre navi da guerra britanniche e cioè due cacciatorpediniere e un incrociatore della classe « Liverpool » chiedevano riparazioni, ed in tutto 130 feriti venivano sbarcati dalle navi britanniche mentre una sessantina di cadaveri risultava già gittata in mare.

Del secondo episodio, gli inglesi parlano più volentieri. Essi insistono sull'intervento di apparecchi americani « Liberator » per sottolineare questo primo intervento nel Mediterraneo di forze degli Stati Uniti ma anche per mettere in rilievo una presunta sorpresa tecnica. Vogliono difatti affermare che anzichè idrosiluranti avrebbero trovato impiego aerosiluranti partiti dalle basi di terra e dotati di una autonomia di volo, superiore a quella posseduta dagli apparecchi dell'Asse.

Circa lo svolgimento della battaglia si ha comunque che una volta informati da un ricognitore dell'uscita di alcune fra le maggiori unità della flotta italiana dalla propria base, i «Liberator» americani sarebbero piombati su di essa in modo estremamente deciso.

L'Agenzia britannica racconta:

(ili apparecchi erano in volo da un'ora allorquando sono stati attaccati da apparecchi - Messerschmidt - Due aerei britanniei sono stati abbattuti ei altri danneggiati. 1 rimanenti hanno proseguito il volo ed hanno sganciato i loro siluri a breve distanza. Le forze americane erano guidate dai .maggiore Kalberer ».

Segue una serie di particolari pittoreschi con i quali si vorrebbe dar credito alla voce che due navi di linea italiane sarebbero state colpite. Tali affermazioni, riportate dai giornali italiani, hanno avuto la più netta smentita ed ecco che ad accentuare il grottesco, non è mancato qualche fantasioso giornalista americano che ha invece parlato « della più grande vittoria riportata dalle forze unite anglosassoni». Potrà giovare il ricordo per un giudizio sulla serietà delle affermazioni inglesi ed americana

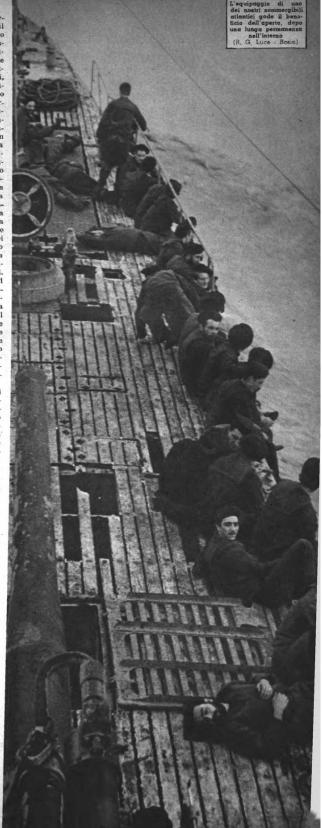



questa guerra, la bicicletta va considerata non soltanto come una specie di anticipazione della meccanizzazione, ma anche come un mezzo che se non ha trovato finora adeguato impiego potrebbe dimostrare, in una nuova svolta della guerra, tutta la sua utilità. Essa costituisce un essenziale fattore di manovra, trasportabile ovunque a dispetto di ogni difficoltà di terreno e capace quindi di sostituirsi a qualunque altro mezzo di trasporto rapido. Occorre però che chi la guida disponga di doti fisiche e morali superiori allo stesso modo che chi comanda i reparti disponga di intraprendenza e rapidita di decisione.

Tali esigenze molteplici e complesdovevano naturalmente rendere difficili e contrastanti l'esordio e lo sviluppo delle prime formazioni militari cicliste. Ad onta di ciò, studi e tentativi di costituzione cominciarono fin dal 1893 presso i vari eserciti europei, ma solo alla vigilia della prima conflagrazione mondiale la questione aveva trovato una organica soluzione, soprattutto in Italia e in Francia. Nella riorganizzazione post-bellica, i ciclisti francesi finirono tuttavia per essere trasformati in truppe autoportate (dragons portés), cosicchè l'unico esercito nel quale il ciclismo continuò ad avere un costante, armonico sviluppo fu quello italiano.

In Italia l'esperienza ciclistica cominciò a dare buoni frutti dal momento in cui, alla fine dal secolo scorso, fu innestata sul solido tronco della tradizione bersaglieresca: ecco infatti nel 1901 la costituzione d'una compagnia ciclisti presso ciascuno dei 12 reggimenti bersaglieri; ecco nel 1910 tale compagnia trasformarsi in battaglione. I nostri magnifici battaglioni ciclisti, che raccoglievano il fior fiore di unità reggimentali già selezionate, non ebbe-

ARGINE ALLA RRA MECCANIZZ

campo di dare l'intera misura del loro valore nella statica guerra di trincea; ma in ogni spiraglio di manovra, precorrendo gli arditi nella funzione di assalto, in innumerevoli episodi di gloria, da Enrico Toti a Rismondo, confermarono luminosamente che l'essenziale condizione per l'utilizzazione bellica della bicicletta sta nell'eccezionale gagliardia fisica e morale di chi se ne serve.

### DALLA LAPPONIA ALLA MALACCA

Allo scoppio dell'attuale conflitto. il ciclismo militare, sebbene battuto in velocità e soppiantato nel campo strategico dal diffondersi della motorizzazione come potente mezzo ausiliario della manovra, conservava ottime possibilità di sfruttamento nel raggio tattico (20 chilometri), e registrava inoltre promettenti riprese qualitative nelle nazioni dove il fervido impulso dato all'educazione fisica della gioventù aveva reso più facile il reclutamento selettivo dei

nuovi iscritti: in Italia, in Germania, in Giappone, in Finlandia.

gli inglesi lung

lungo la rifirata

Iniziatesi le operazioni, le prime brillanti affermazioni del rinnovato ciclismo militare s'ebbero proprio da parte dell'Esercito germanico, il quale, nell'epoca guglielmina, aveva quasi completamente bandito i ciclisti dalle proprie compassate ordinanze: durante l'ardua conquista della Norvegia, nella campagna d'Occidente, nuclei di ciclisti tedeschi comparvero un po' dappertutto coi più audaci tentacoli dell'avanzata, marciando in bicicletta dove ciò era consentito dall'ampio sviluppo della rete stradale (come in Olanda, nel Belgio ed in Francia), giungendo sul posto autoportati, traghettati, aviotrasportati, lanciati col paracadute, dovunque il loro impiego, sebbene contenuto e circoscritto, apparisse anche transitoriamente redditizio. Tale criterio di pronta e sagace utilizzazione del ciclismo militare, pur tra le anguste limitazioni segnate dalla ristretta percorribilità del terreno, è stato poi seguito dal

l'ultima segnalazione d'una forma zione ciclistica particolarmente di stintasi in azioni manovrate d'attacco viene infatti dalla Lapponia, ed è contenuta nel bollettino del 25 maggio u. s.

Un esempio ancor più cospicuo dell'applicazione di metodi analoghi si è avuto per merito dei Finlandesi: tra il luglio e il settembre 1941, i ciclisti del corpo d'armata celere del gen. Talvela, prodigandosi a gara coi carristi d'un corpo d'armata corazzato operante un po' più a nord ed insinuandosi con avveduto ardimento tra gli stagni e le paludi della Carelia orientale, attraverso angusti passaggi, guadi, traghetti, e ponti di circostanza, riuscivano ad attuare su larga scala la tattica delle sacche», convergendo infine su Petrosavodsk e completando così l'imbottigliamento d'un'intera armata sovietica.

Altri casi del genere si sono in seguito registrati per opera dei Giapponesi, che sono più volte riusciti a valersi delle loro audaci e sagaci formazioni ciclistiche su terreni prevalentemente aspri e rotti, impiegandole con geniale tempestività nelle manovre aggiranti della Malacca meridionale e della Birma-

nia nord-orientale. I nostri bersaglieri non hanno avuto ancora modo d'aggiungere nuove glorie tipicamente ciclistiche «a quelle che costituiscono il serto della loro incomparabile storia ». Qualche brillante conferma del loro primato in questo campo s'è tuttavia già registrata durante l'occupazione del territorio iugoslavo e nella vittoriosa fase conclusiva delle operazioni contro l'esercito greco. Ma quando si schiuderà il varco a manovre risolutive, la « furia piumata » dei nostri vecchi battaglioni ciclisti darà nuove superbe prove.

DETECTOR



## DOCUMENTI E BOLLETTINI DELLA NOSTRA GUE

2006. BOLLETTINO N. 742

Il Quartier Generale delle Forze Armate comunica in data 12 giugno: La posizione di Bir Hacheim, potentemente

cumuco in doto 12 giugno:

La ponisione di Bir Hacheim, potentemenie organizante e tenacomente difesa, è statu isri mott na pusca d'asselto ed espugnate dalle fonterie motorizzate italiane e tedesche.

L'at.acco è stato presculto de violent concentramenti d'artiqi erie -> appongiate dalia
arisone a massa di poderoce formazioni cesse,

Il numero dei prig'onieri supera i 2000;
ingentiasimo il hottino che comprende gran
numero di camnoni e di meszi in massimo a
parte latatiti sul terrano sono stati coatuti,
in breve spozio, oltre 1000 cadaver, nemici,
rittuito in prevedenza dei ribelli francesi

ha cercoto scompo nella fuga ma, inseguitte e martellata sensa tregua dai bombardieri dell'Asse, ha subito ulter ori grarissime perdite in uomiai e meszi.

Una punista di forzo blindate inglesi a
nord di Bir Hacheim veniva infranta dalla
Divisione "Ariste" le cui artiglierie con
rinette ceszionale sificacia e prescione
apporto alle m'unime distense manullavamo
parte innamevano distrutti.

In combattimento la caccia tedesca abbatteve cinque velivoli britamici.

In combattimento la caccia tedesca abbatteve cinque velivoli britamici.

Jorainesti.

In combattimento la caccia tedesca abbat.
In combattimento la caccia tedesca abbat.
Inventaria del pritamici.
Nel Mediterranes abb amo perduto un cacciatorpediniere, che è affondato per siluramento nembro. Un'attra unità dello stesso tonnallaggio è stata affondata in seguito all'urto contro una mine vacante. Buona parte degli equipaggi è stata salvata. Le simiglie sono state informate.

Il numero dei morti durante l'incursione nenica su Taranto è saltio da 20 a 41.
Alcune bombe sganciate questa notte sulla pertiler a di Taranto non hanno causato danni nè perdite.

#### 2007. BOLLETTINO N. 743

Il Quartier Generale delle Forze Armate comunica in data 13 giugno: In Marmarica aspri combattimenti hanno

comunica in data 13 giugno:

In Maramerica aspri combattimenti hanno
avuto luogo anche nella giornata di isri.
Vivaci azioni aerse di bombardamento e
di mitragliamento delle retrovie nemiche si
concludevano in scontri fra opposit reparti
da caccia: il nemico perdova 10 velivolir
un altro. colpto e incendiato dalle artiglierie contraeree di Bengasi, precipitava in

Managara de la comparacchio non è ritornato.

La nostro apparacchio non è ritornato.

Formanioni italiane e tedesche hanno citoccato lo hasi seronarvali di Maltar uno

"Spittire" è stata chhottuto.

Nelle acque di Tobrut hombard eri germanici hanno centrato due piroscati percirca 12.000 tonnellate, che possono considerarsi perduti, e donneggiato altro mercantile ed una nave vedetta.

Un'incursione britamica sul Pireo ha causato gravi dami a gram numero gli cassi
fra la popolazione graca si contano 38 mor
ti e 28 jesti.

ité e 28 feriti.

Nella notte sul 12 corrente nostri Mas attaccavamo nelle acque di Sebastopoli un convoglio fortemente scortato, colpendo con siluri una motonarve e duna delle navi leg-gere di scoriai la motonave è affondata,

### 2008. BOLLETTINO N. 744

Il Quartier Generale delle Forze Armale comunica in data 14 giugno: La battaglia in Marmarica continua. Nella regione di Ain el Gazala un attacco

La battaglia in Marmarica continua. Nella regione di Ain el Gazala un attacco di reparti motor santi e di mezzi bliritati contro nostre unità di fonteria non ha avuto alcun successo: il comico veniva decisamento respinte dopo aver subito notevoli motocorazzote di el Adem formanioni motocorazzote di prigionioni motocorazzote di elipsofonio di prigionioni. Cacciatori tedeschi ubbattevano in combattimento e "Curtiss" e 3 "fiurricana". Azioni di bombardamento sulle bani caronavali di Malta sona state condotte dell'arma carea che ha svolto anche intensa attività esplorativa nai cieli mediterranei. Un nestro velivolo da ricognizione non è rientetto.

ratio.
Apparecchi britannici hanno sorvolato
questa notte Taranto sganciando qualche
bomba senza causare vittime nè provocar
diami

danni.

Nostri MAS, nella notte sul 13, hanno ailurato nelle acque di Sebastopoli un'altra
motionave sovietica da 10.000 tonnellate caricar di municioni; mentre il nemico tentava
di rimorchiaria, veniva colpita con hombie
e fotta asilura in aria da aeroplani germonici che agivano in collaborazione con i
MAS.

2009. BOLLETTINO N. 745

Il Quartier Generale delle Forze Armate omunica in data 15 giugno: Nella zona di Ain ol Gazala vivace atti-Nella zona di Ain ol Gazala vivace attrività di artigliari. e di pottuglie. Le perdite subite dal nemico nei combatimenti dei giorni 12 e 13 sono salite a 69 carri armati e 13 canaoni distrutti o catturati. 700 uomini caduti prigonieri. L'avizzione ha svolto efficaci attacchi su concentramenti di automezzi e di truppe

concentramenti di automezzi e di truppe nelle immediate retrovie avversarie: 8 auto-mezzi blindati venivano incesdi ati, alcune diecine di autocarri colpiti e dameggiati. Nel Mediterramo è in corso da teri una violenta azione aeronavale contro due gros-si convogli britannici fortemente scortati.

A sgombre ultimate tortemente scortati.
A sgombre ultimato delle macerie il numero complessivo delle vittimo dell'incursione nemica su Taranto, è salito a 99, di cui 12 non identificate. non identificate.

#### 2010. BOLLETTINO STRAORDINA. RIO N. 746

Il Quartier Generale delle Forze Armate comunica in data 15 giugno: Uno dei due convogli di cui al boilet-tino dei rno n. 745, proveniente dall'Atlan-tico con scorta di numerose unità di linza nec con scorta aj numerose unità di insa e di due navi portaterei, avvistato dalla r'cognizione alle prime ore del giorno 13 e seguito per tutta la giornata, è stato ieri ripetutamente attaccato dalle forzo aeree italiane nel tratto di mare tra Sardegna e

Poderose formazioni di aerosiluranti, boi Poderese formas oni di derossituranti. Bom. boudieri in quota e tufitori, tempestiva-mente concentrati sullo bazi più opportune-si sono suasequite dall'alba di tramonto e hunno avuto ragione della reazione di fuco-della nevi di scorte e degli accanili attac-chi della caccia partita dalle navi portuerei. Sono stati uffondati due increciatori, un

Sono stati adiondati due incrociatori, un cacciatorpodiniere e quattro piroscati. Una nave da battaglia, una portaerei, due incrociatori, un cacciatorpodiniere e quattro piroscati sono stati ripetutamente colpiti con siluri e bombe e gravemente damengo att. Negli capri combattimenti che si sono insegnati do ogni ritoro delle nostre formazioni offensive, quindici velivoli nem ci sono stati abbattuti in fitame, Venti velivoli italiani non sono rientratti alla base. Alcuni equipacci sono stati tatti in salvo da italiani non sono rientrati alla bass. Alcumi equipaggi sono sisti tratti in salvo da idravolanti di soccorso. Un comandante di stormo, un comandante di stormo, un comandante di gruppo e dus comandanti di aquadriglia mencano all'appello. Tra gli equipaggi, parecchi isriti. Tre velivoli er velitti di colpi hanno potuto ragadimente di herottorio mercente.

iungere il territorio nazionale. Le operazioni sono state riprese s'n dalle rime ore di stamane e continuano contro superstiti unità nemiche.

2011. BOLLETTINO STRAORDINA-RIO N. 747

Il Quartier Generale delle Forze Armate comunica in data 15 giugno:

La nuova fase della battag.ia in ziatasi
dopo la caduta di Bir Hacheim ha condotto,

who is cadute di Bir Hacheim he condotto, dope senguinosi combett menti, alla separazione delle iorze nemiche.

Le forze dell'Azze, supercia Acroma o la Balbia, homno raggiunto la costa, Tutte le grandi unità nemiche ad ovest sono accerdicte.

Il numero dei prigionieri e la mole del bottino non sono per ora calcolabi'i.

2012. BCLLETTING N. 748

Il Quartier Generale delle Forze Armate comunica in data 16 g. 1970:

In Marmarica, dopo la vittoriosa azione segnalata dal bollet, no straordinario n. 747, la manovra delle unità italiane e tedesche

continua a svilupparsi con successo. La posizioni di A'n el Gazala sono state rag

posistoni di A'n el Gazada sono state rag-giunte e superate.
L'aviazione dell'Asso, che dom'na incon-trastata il celo della battaglia, ha appog-giato senza tregua le operazioni terrestrii colonne avversarie in ripiegamento sono state mitragl ate e spezzonato, molte centi-naia di automezzi immobilizzate o distrutte. batterie ridotte al s'enzio.
Nella giornata del 16 e 15 la R.A.F. ha perduto complessivamente 20 velivol; 5 no-stri carei non sono i-catrati.

ri e rei non sono rientrati. Alla grande battaglia aero-navale che si conclusa ieri sera nel Mediterranco la larina ha potentemente partecipato con le

Marine ha potentemente partecipato con le sue forse.

Sin dalla loro uscita in mare i due grossi convogli nemici, proemienti del levante o da ponente, sono stoff segnadati ed attaccati da nostri sommerpi bili che hanno colpito con siluri due desie unità della squara partite da Giblierre.

All'alba del 15, a sud di Pantel er a, la divisiono navale, formata su due incrociation leggeri e ciaque cacciatorped niere hatte de dibilitaria. Chesto pur essendo scortato de forze super ori composite di almon 2 incrociatori e 12 cacciatorpediniere ha ripiegato disperdendosi e corpendosi di nebbia. Nel combattimento che ne è seguito a di simas ravvicinata un incrociatore nemico è espleso, affondando sotto il fuoco concentrato è 1 "Eugenio di Savola" e del "Montecuccoli", due caccatorpediniere sono stati gravenenste colpit un incrocitatore un cacci atorpediniere sono stati gravenenste colpit un incrociatore e un cacci atorpediniero silurati da cacciatorpediniere sono stati gravenenste colpit un incrociatore e un cacci atorpediniero silurati da cacciatorpediniero sono tati gravenenste colpit un incrociatore e un cacci atorpediniero silurati da cacciatorpediniero espito per tutta la g'ornata l'asione contro lo un'idi nemicha affondando a cannonate un al-

tro cacciatorpediniere. L'aviazione del se interveniva nella lotta bersagliando e decimando il convoglo: quattro piroscati venivano incendiati o affondati, una petroliera incendiata.

viervisio inconsistant o distinuation, min periodici in consistant de convegilo coversor e proseitente de Alessandria è sicto attracato da 
sombendieri e siluranti provenienti dalla nosure bossi dell'Africa Settentronato e dell'Egeo: un cocciatorpedimiere è sistato affondato, è unità colpite. In duelli cerei due 
"Spiffier "en veno distrutti; un nostro apparecchio non è rientrato.
Nei combottimonti navali avoltisi a oriente 
a posente di Malta abbiomo perduto un 
incroca.core pessante colpito da situro aereo 
e successivumente da altro subacqueo, mente un caccio, gravemonte dannego, do, ha

e successivamente da altro subacqueo, men-tre un caccio, gravem-nes dannego, do, ha potuto raggiungere un porto nazionale. Gran parte degl -aquipaggi è sitate salvata: A seguito di ulteriori segnalazioni perve-nute, gil ascropiani perdui degli inglesti du-rante 13 operazioni svoltesi il giorno 14 nal Mediterraneo coc dentite sone solti e 27: del propositi del propositi del propositi del di isti quattro dei nostri non ritornavano cile bosi;

Nel Mar Nero MAS italiani hanno affon-dato un sommergibile bolscevico

2013. BOLLETTINO N. 749

Il Quartier Generale delle Forze Armate

comunica in data 17 giugno:
Le operazioni dell'a truppe dell'Asse in
Marmarica prosequeno i aversevimente: nella
zona di Acroma e di el Adem post con itotificate, accamitamente dises, zono state
conquistate dopo duri combattimonti. Il boti
conquistate dopo duri combattimonti. Il conconquistate di Ain el Ganala e increta occetato carcende a 224 tra carri armati e autobindo, 85 cannoni, varie centinata di guito
mestri distrutti o catturati. I prigionieri gia
cifilutti ai campi di concentramento superano i 6000.
L'avica one ha hambatti.

rano i 5000.
L'aviazione ha bombardato il porto di Tobruk a abbattuto tre "Curtiss".
Formazioni aerse hanno attoccato di giorno e di notte le attrezzature belliche di Hal Far a Mikabba centrandone gli obiettivi. Un nostro velivolo non ha istio ri-

Aviatori tedeschi hanno distrutto, nei pressi dell'isola di Linosa, un apparecchio britannico il cui equ'paggio è stato cattu-

Nel tratto di mare del Canalo di Sicilia.
dove si svolse la vittoriosa battaglia ceronavale che prenderà il nome de Pantelleria, sono state raccolte alcune cent naia di
utificiali e marinati inglosi appartenenti alle
navi da guerra e mercantili incendiate o di
londate, tra essi un cent naio sono più o
meno gravenmente ferriti.

Il convoglio nemico proveniente da Ales-



sandria e composto di circa 50 unità, già attaccato dall'aviazione italiana e germanica mentre dirigeva su Malta, accertata la 
presenza di una nostra poderosa squadra de battaglia che gli muoveva incontro nello 
acque di Creta, invertiva la rotta rinunciana, 
do al tentativo di giungere a destinazione. 
Mente ripiegava celerermento sul porto di 
successi dell'accessi dell'accessi dell'accessi dell'accessi dell'accessi dell'accessi dell'accessione dell'acc Mentre ripiegava celererments sul porto di partenza veniva nuovamente attaccato dall'aviazione che gli iniliggeva altri gravi colpi. Le perdite complessivo subtte da tale convoglio si possono così riassumere: ad opera dell'aviazione tedesca 4 tra incrocatori e cacciatorpediniere e numerosi mercantili difundati, molte altre navi colpite e danneggiate; inoltre un incrociatore co'ato a picco da sommaggiabile germanico; per parte dei nostri aviatori un cacciatorpediniere discontanti di aviatori un cacciatorpediniere discontanti dell'aviazioni d

2014. BOLLETTINO N. 750

2014. BOLLETTINO N. 750

Il Quartire Generale delle Forze Armate comunica in data 18 giugno. Mastre si completa il pratrellamento della sacca di Ain el Garala, unità motocorazzate tedesche e italiame hanno espugnato altri capisatdi nemici nella regione di el Adem. Secondo cosservazione della ricognisione aerea, il nemico ha iniziato il ripegamento delle suo forze verso la frontiera libico-egiziana.

Intensa è stata anche leri l'att vità dell'a aviazione che ha bottuto colonne in ritrata e concentramenti, di automessir un grosso deposito di carburanti è stato incendiato

nelle retrovie avversarie. Le artiglisrie contraerse tedesche hanno abbattuto un as-ropiano britannico.

Dal giorno 14 al 17 risultano complessi vamente distrutti dalle forse aerse italiane e germaniche, nel Mediterrameo e in Alrico e la versa della P. In ello stesso perporecchi dell'Asso andati perdud 40 pp.

Derecchi dell'Asso.

Alcune unità navali inclesi durante il

parsechi dell'Asso.
Alcune unità navali inglesi, durante il ritorno a Gibilterra, sono state raggiunte da nostri vell'obil: un cacitorpediniere è stato colpito da due bombe.
Gli aeroporti di Malta sono stati nuovamente attaccati e bombardati.

2015. BOLLETTINO N. 751

2015. BOLLETTINO N. 751

Il Quartier Generale delle Forze Armate munura la contrata della Forze Armate munura. La truppa dell'Asse sono a contatto delle disse esterne della piazza di Tobruk. Nel conso di vittoriosi combattimenti tendenti alla eliminazione dei supersi ti nuclei della resistenza nemica nelle none recentemenie occupate, abbiamo preso un migliato di prigionieri, distrutto il cerri armati, catturato abbondante materiale di ogni species, siomo inoltre impossesatti di 15 aresi discussione di sorpresa. In numerosi scontri 10 relivoli sono stati abbattuti dalla caccia tedesca. Una unità della nostra fiotitglia di MA3 operante nel Mar Nero ha silurato e affondato un altro sommergible sovietico nelle acque di Sebastopoli.

## CALENDARIO DEGLI AVVENIMENTI

SABATO 13 . Situazione militare,
Sul Fronte Orientole continua l'investimento di Sebastopoli Nel Mar Nero una motosiluirante italiama ha silurato una motonave
sovietica, Ad est di Charkow e nel settore
nord attacchi tedeschi, Nel settore di Wolchow attacachi sovietici respinti,
In Africa Settentrionale combattimento avovest di El Adem, Nell'Altantico 149 mila
tonnellate di naviglio mercantile nemico aflondate.

fondate.
In Cina proseguono i combattimenti fra cinesi e giapponesi sul Kiangsl.

DOMENICA 14 - Situazione militare

DOMENICA 14 - Situazione militare,
A Sebastopoli capri combattimenti sulla
zona fortificata, Nel Mar Nero 2 navi trasporte sovietiche e una nave cantraerea affondate. Ad est di Charkow continua la
lotta, 10 mila prigionieri e numeroso materiade catturati. Altri attacchi sovietici nel
settore del Wolchow. Bombardamento aereo
di Murmansk e Louhi, Incursione aerea sovietica su un gerodrome tedesco. vietica su un aerodromo tedesco

In Africa Settentrionale le operazioni ita-lo tedesche si svolgono favorevolmente. Nel

Mediterraneo 3 navi mercantili nemiche af-fondate: altre e una unità di protezione anneggiate.
Attacco gereo tedesco sull'Inghilterra me

ridionale, 5 navi mercantili nemiche colpte nel Canale di Bristol.

Il fronte cinese del Kiangsi spezzato dal-

l'attacco giapponese.

LUNEDI' 15 . Attività politica e diplomatica: Il Conte Giono ha incontrato a Livorno il ministro degli Esteri di Sporgna Serrano

Suner.

Situazione m'litare.

Posizioni fortificate conquistate dai tedeschi a Sebastopoli. A est di Charkow complessivamente 25 mila prigionier sovietia

catturati.

In Africa Settentrionale continua l'avanzata italo-tedesca verso Tobruk. Nel Mediterraneo un grosso convoglio inglese è
decimato dall'aviazione italiana; In Cina, truppe nipponiche occupano Chan Jao nei

MARTEDI' 16 - Attività politica e diploma-

tica:

11 Ministro degli Esteri di Spagna è ricevuto a San Rossore dalla Maestà del Re
Imperatore.

Situazione militare.

Sul fronte orientale attività ridotta in tutti settori. Bombardamento aereo di Mur.

i settori. Bombardamento aeroo di Mar.

mansk e di Mosa.

Nell'Africa settentrionale le truppe inglesi
a Ain-el-Gazala sono isolate per l'avanzta degli itolo-tedeschi verso la costa. Anche
a sud di Tobruk posizioni namiche espu-

MERCOLEDI' 17 Attività politica e diplo Nell'Africa Settentrionale 6000 prigion eri inglesi catturati a Ain-el-Gazala. Nuove po-sizioni conquistate dagli italo-tedeschi a El Adem e Acroma.

GIOVEDI' 18 - Attività politica e diploma-

tica. A Bangkok un gruppo di nazionalisti ndiani si è riunito a congresso con la parte c pazione di delegati giapponesi e di al-tri paesi asiatici.

tri paesi asiatici. Situazione militare. In Africa Settentrionale ritirata inglese verso Tobruk e verso Bardia. Nelle acque inglesi 2 navi mercantili af-

londate.
Dal 3 al 18 giugno 307 apparecchi inglesi
abbattuti; 71 apparecchi tedeschi perdut,

VENERDI' 19 - Attività politica e diploma-

Il Primo Ministro inglese Churchill s A recato a Washington per conferire con d Presidente Roosevelt,

Présidente Roosevelt.
Situaçãos militare.
L'attacco tedesco Sebastopoli ha atle-nuto decisivi successi Sul resto del fronte orientole rastrellamento delle retrovie e di cacchi locali sovietici respinii, Murmansk e Yokongo bombardate.
In Inghillerar attacco aereo a Brixham, in-

cursione aerea inglese sulla costa occidenrise deleca ingrese zana rise tedesca. In Cina i giapponesi occupano Lupao. In Cina i giapponesi occupano delle Mo-Sbarco nipponico nell'arcipelago delle Mo-lucche. Attacco aereo nipponico a Part Mo-

Direttore responsabile: Renato Caniglia

Fumminelli . Istituto Romano di Art. Grafiche



ACQUEDOTTI - VILLE SCUOLE - PRIVATI

CANDELE FILTRANTI E FILTRO - STERILIZZANTI

LABORATORI - USI POTABILI INDUSTRIE CHIMICHE

Ingg. ROSSI & CASTAGNETTI TORINO

UFFICI: Via Ormea, 136 - OFFICINA, Via Tiziano, 33

NUOVA BIBLIOTECA ITALIANA

Diretta da ARNALDO BOCELLI

Sono usciti i due nuovi volumi. N. 5 e N. 6

Nel presente fervore di interessi per la nostra letteratura contemporanea, que sta BIBLIOTECA si propone di fornire, attraverso una scelta accurata di autori e di opere, un quadro indicativo delle forme e tendenze più v.ve di tale letteratura, dalla narrativa alla lirica alla critica; e, insieme, la testimonianza diretta di quel mote unitario che, in tanta diversità di esperienzo, di mezzi e di fini, pres ede al suo svolgersi e rinnovarsi. Perciò ia queste BIBLOTECA, accamio agli scri-tori più noti, noveranno posto — di là da ogni polemica divisione di scuole giovani e giovanissimi: e accanto alle opere inedite, le nuove presentazioni di quelle più degne degli ultimi decenni.

BONAVENTURA TECCHI LA VEDOVA TIMIDA (racconto seguito da **Antica terra**) Un volume di pp. 180, L. 18 (nette)

2

FRANCESCO JOVINE SIGNORA AVA

(romanzo) Un volume di pp. 330, L. 25 (nette)

PIETRO PAOLO TROMPEO IL LETTORE VAGABONDO

(saggi e postille) Un volume di pp. 290, L. **30** (nette)

LUIGI BARTOLINI IL CANE SCONTENTO

ed altri racconti Un volume di pp. 250, L. 20 (nette)

GIANI STUPARICH NOTTE SUL PORTO a volume di pp 236, 1, 20 nette

SILVIO D'AMICO DRAMMA SACRO E PROFANO

IMMINENTI:

MARIO PRAZ MACHIAVELLI IN INGHILTERRA ed altri saggi

> CARLO LINATI APRILANTE (prose)

GIANI STUPARICH

NOTTE SUL PORTO e ...ci fu un tempo che unc donna solo entro nella vita di tutto une donna solo entro llecele, tempo lentano. Edde darette llecele, tempo lentano e darette llecele, darette llecel NOTTE SUL PORTO « ...ci fu un tempo questo, e che un giorno noi andremo a ricercare, per ritrovare i nostri diciot-



DRAMMA SACRO E PROFANO. Per

D'Amico il teatro — e propriamente il teatro drammatico - in quanto fatto « religioso », collettivo, sociale, è fra

tutte le arti, quella che meglio può servire di indice o testimonianza del co-

stume, delle idee, dello spirito di un tempo. Perciò anche in questi nuovi sag-

gi sul dramma antico e moderno, al giudizio estetico egli accompagna sempre quello morale, e alla ricerca storica

un servore polemico, che, naturalmente,

appagamento di cotesta sete.

ricercare, per ritrovare i nostri diciot'anni, come furono a come ovremmo voluto che fossero. — Ma non vi ritroveremo solo l'amore. C'è un dora moraloche regge le fila di quel rocconto, a che
à la seconda faccia issese di Stuparicoscrittore...». — Così Giuspep De Rober
sis, a proposito del maggiore di quell'
Racconti » che già di suo primo di
Racconti » che già ci suo primo di
Racconti » che già di suo primo di
Racconti » che già ci suo primo di
Racconti » che già ci suo primo di
Racconti » che già di suo primo di
Racconti » che si che si di
Racconti » che si che primo di
Racconti » che primo di che si che primo di che si che primo di che si che si

TUMMINELLI • ROMA CITTÀ UNIVERSITARIA



SOC. AN. ITALIANA COTY • SEDE E STABILIMENTO IN MILANO

